





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.48

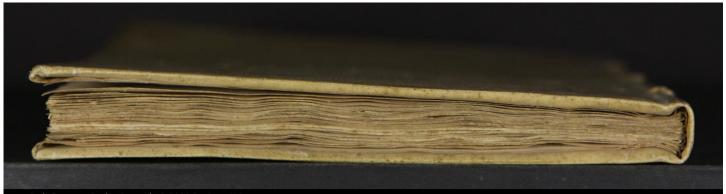



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.48





Judiciu Marci Scribanarli Bononiensis Solspositione anni. 1481. ad Reueren in rpo patre 2 ofim. D. S. De Bonzaga Lar. Matuanu Bon. presulem atch legatum viiz meum observani.

Constat 7 voig; compertuz é colme.o.nibil amabilius, nibil offantius; nibil venigz pciosius est virtute siue sapientia; apud mortales tante necessitatis; atquueneratois semper suit; est; vi qui ex capescere ob nature desectu nequnt; aut ob eox quous no iprobitaté vedignant inter mortales, g laude digni sunt: nullatenus conumerent. Or si sapientia censes este illa; o vininax atquis buanax rex prestat cognitione: scias illos a sapientia no posse viscedere: qui quottidie scietie incubunt quadriusali; o prima e ex scie tijs que i primo gradu certitudinis cognoscunt. Astrologia qui de pare scie quadriusa lis est preclarissima: que cognitione o puis sit difficillima. En a multis probata e talia ba bere subjecta; que cuncta suo nutu regant preter animi libertate: rut a theologis sepe dicit: dispositio preusa est ad divina cognoscenda. In illa cqui de diu fatigatus: boc ano maxime no nulla ab auctorib suis viligeter excerps: que esti inculta: illa tri qualiaciqua sint ad te mittere decreui: sperans tibi principi clementissimo fore pergrata.

The videar more prophetan mea vba proferre: nec versibo sibyllinis quispia credat me vare consiliar magis apud paucos voctos valea comendario apud vulgus sapie tissums videri. Ideo in pricipio buius mei opusculi prepona. 15. suppositiones: quas a sententijs nonullon aucton viligenter extrani: quibus concesso taliter ordinabo iudi

eium presens q vocti pariter a indocti facile percipient quid sim victurus.

Ad meridianu inclyte ciultatis Bononie erit itroitus Solis in Ariete vie.ie. Darie i zbor.io.m.9.bozologij ascnte.g.i.2. Aquarij. Mercurio exnte vno ani. quo pste in figura sedeat paucif explicabo. Saturnus i octaua vomo cu latitudine septetrionali re trogradit in.g.i.i.m.9.libze. Jupiter 7 Luna cu latitudine septetrionali in.g. 27.m.36. Cancri serta possident. Mars septetrionalis in.g.9.m.io. Tauri 7 Clenus meridionalis in.g.2.m.is. Tauri tertia pagrant. Sol secunda viscurrit. Mercurius cu latitudine meridionali i.g.2.m.50. Pisciu gaudet in oztu. Lauda in. g.i.9.m.55. Sagittarij vecima perturbat: 7 caput in opposito quarta foztunat. Nec tri omitta viuctione luinariu sece dente introitu Solis in Ariete: que fuit vie.28. sebzuarij: 7 bor. 5.m.50. post meridiem ascnte.g.21. Clirgis in quo Saturnus strogradit fere in.g.12. libre: 7 luinaria septimaz occupant in.g.19.m.41. Pisciu. Jupit in vomo siducie virigit fere i.g.28. Lacri. Mars in.g.2. Tauri 7 Clenus in.g.19. Arietis octauam cognoscunt. Mercurius in sexta in.g. 25. Aquarij nititur virigere. Laput vecimam. Lauda vomuz quartam postident, 7 bec pro voctis veuter victa sufficiant.

Secunda suppositio.

Duo preterita sunt recordanda videlicet consunctio infortunarum in fine virginis que fuit die prima nouembris. 1479.7 eclypsis Solis in principio Lapricorni. 1479. di ctum fuit in iudicio illius anni quilla consunctio semina ledebat. 7 in oriente bestie ifor tunabantur. 7 popularibus italis mortem dabat. 7 in occidente popularius substantia diminuebat. 7 boc vsq in finem. 1481. De eclypsi vero dictum fuit aerem fore nubilos siminuebat. 7 boc vsq in finem. 1481. De eclypsi vero dictum fuit aerem fore nubilos siminuebat. 8 enibus dare infirmitates 7 mortes subitas 7 sanguinolentas viris quint in fine iuuentutis nec non de peste timendum erat. 2 Danisestate etia fore bella combustiones. Legu transgressiões. 7 alia multa recitata in meissudicijs. 1479. 7. 1480. 7 tandem notaumus repentinam mortez principus Sorliuij romandiole. nec mea que si fesellit opinio. Dirimus etia qualis eclypsis malu parabat ciuitatibus 7 locis Arie



ti subjectis. Inter que conumerate sunt Meapolis & Florentia tale significatu quu sit ou raturu psq3 ad principiu. i482. tre eius maior efficacia fuit ano. i480.

Tertia suppositio.

Bradus ascendentis coiunctionis reius locus i bono aspectu Jouis: rinfortune ab illis remote in nostris regionibus sanitatem vabunt: r mediocrem anonam. In oriente pero contrarium.

Quarta suppositio.

Ascendens in principio ani est Aquarius signum bumanum prinatum aspectib' for tunarum: tesum a quadratura Martis. Si ea que victa sunt in tertia suppositióe non obstarent: multa mala nobis afferret ista constellatio. Sed credo qualiquas infirmitates vabit: 7 pestem in aliquibus Italie locis no tam malas sicut suspicantur mortales. Multi etiam patientur bumidas infirmitates: que mortem vabunt: 7 malam corporis babitudinem: 7 erit generalis influcus in omni genere bominum. Ferro etiam morien tur splures: ut in octava vicetur suppositione.

Quinta suppositio. Saturnus ons ascendentis ani: vouodecime vo' in exaltatione sua cum latitudine septemtrionali i domo mortis nititur retrogradari: qui oppositu Solis expectans bel lum excitabit: 2 propter talem aspectu recordor me virisse in iudicio ani preteriti. Duo magni principes vnus orientalis:alter occidentalis erunt viscordes: rinter eos erunt prelia. Idem boc ano nobis eueniet. Preterea notat Saturnus qualiqui populares in firmitates patientur a mottem: a propter principes damna tollerabunt. Eliqui etia no biles fuam perdent existimationem: a satis oubitandum est ne bellum excitet inter oc cidentem: r septemtrionem. Notat etiam q multi in animalibus erunt infortunati: 2 li tigabunt propter bereditates mortuorum: reorum anxietas viu vurabit. Nescio si priv cipes inimicos superabunt: ? si inobedientes reducent ad manus suas ? posse. Dulta ex istis infortunijs accident senibus: iudeis: rusticis: z vilibus personis: z in multis par tibus orientis: 7 in locis subiectis Capricorno: Aquario: Libre: Arieti: 7 Cancro. ficuti funt multa loca Romandiole: Tbuscie: 2 Lombardie: 2 quozudam locozum: quozum nomina scribere no curo: quis in capítulo ouodecimo de aliquibus dicetur: 2 forte de mense Junij. in fine septembris. in fine Houembris: r in principio Januarij.

Sexta suppositio.

Jupiter ons secunde: 7 vecime vomus in sexta cum Luna in Lancro cum latitudine septemtrionali quis cadat ab angulo: tamen exaltatur in signo: 7 cum Sole principum assumit significata. Dic officialibus principum sortunam prestat: 7 posse: 7 prelati principes cum popularibus 7 subditis fortunam consequentur: 7 optatum. 7 credendum e prelati cum regibus multa consultantes noua sibi comoda comparabunt. Jupiter et predicto modo vispositus multis popularibus salutem prestat: 7 infirmitates remouet notatas in quarta 7 quinta suppositione. Prelatos 7 legistas: voctores 7 viros nobiles fortunat Jupiter. qui apud principes erunt in precio excepto sine Julij: et sine Nouembris: 7 sine Sebruarij qin patientur bumidas istrmitates: 7 mors tunc nonullos perterrefaciet: aut valitudo. Jupit Aprimu ingrediens Leone remediu prestat negocije Jtalie excepto sine Julij.

Septima suppositio.

Luna vãa sexte vomus Jouem recipiens in fine Lancri cum latitudine septemtrio, nali super Uenerez 7 Jouem elenatur.infirmitates remouet.aerem temperat. 7 anone copiam reddit. Populares erunt obedientes suis principibus: 7 illorum defendent bo

afente.g.7.m.43.Sagittarij.finis autem eclypfis bo.24.femper in angulo ocidentis: r fere in.g. 16. Beminozum: 2 obscurabuntur de viametro. Solis puncta. 3.m. 16. 2011 rabit bo.i.m.32. Duic eclypfi 2Dercurius dominatur:qui existens in domo mortis: et per orbem aspiciens eclypsim a gradibus vierum equalium tinsortunatus a Marte za Saturno in figno Cancri ve ofcie pebo' fecudo quadripartiti fignificat proditio nes multas a viris subtilis ingens) yt latrocinta: oepzedationes: 7 nauigantibus oissi cultatem. Dabit eriam varias egritudines: que cum difficultate sanabuntur. Signifiv cat etiam variationem legum:mutationem mozum: raliquas difficultates in ecclefia vei. In aere ventos excitabit: 7 fulgura cuz aquis repentinis: 7 forte q in aliquibus lo cisquinas vabit: vel terremotus. Unde quum eclypfis fit in figno conuni: 7 bumane forme atud eueniet principibus z alijs mediocris conditionis: z maxime iuuenibus de natura Mercurij: Tin locis subiectis signo Beminozuz: The triplicitati Beminis subi facent multe regiones occidentales: lombardia: 2 Lefenna Romandiole 2 loca subier cta Libie a Aquario victa funt in quinta suppositione: a infra recordabuntur in Capiv tulo ouodecimo. Durabunt be mensibus.is. 7 statim incipient post eclypsim: 7 multo magis anno. 14.82. 14.83. Pieterea quum ista eclypsis aliquid potendat super Lombar diam: talis regio a fforciadibus regatur:principes'illorum iuniores periculis subifcie tur a morti. Demum Mercurius fignificator christiane religionis fic oispolitus tecly pli fignificat o multi chistiani a varijs periculis verabuntur o veus auertat.

Quintadecima suppositio:
Erit coniunctio Martis & Saturni vie.i7. Nouembris.bö.i.m.32.post meridiem as scendente. §.22. piscium: 7 in. §.21.m.52. Libre in vomo mortis: 7 Uenus erit iurta coiunctionem. Lalis coniunctio quum effectum non producat nisi anno. 1482. 7.1485. Placuit nunc tamen bec verba visercre. Significat bella 7 bominum mortes: vestruscrionem reddituum: malam famam viustum: 7 paupertatem in plebeis. eribunt etiam simmictad plures partes aduersariorum presertim surta Libusciam: surta Uenetias: et circa Lombardos: 7 sorte q pontifici Romano non proderit sita consunctio. Dec merlius in futurum veclarabuntur: 7 nemini bec predixisse nocebunt.

Post tales suppositiones mibi concessas viuidam istud iudicium in quattuordecim capitula: vt meliori ordine omnes inuenire possint quicquid in eo scriptum est.

Capitulum primum de anona vel recolectu. Capitulum fecundum de infirmitatibus.

ab

len

for/

Hon

mita

ales,

Dozis

otien

ndine

ns bel Duo

erunt resin

tia no

ter oc

ati:7

ofipio

Dulta

o. Reuri

ontede

ncipum

iter et

novet

biles

1em/

rter

3ta/

one bo Capitulum tertium de bello: de armigeris: de chaiftianis: Teucro.

Capitulum quartum de statu principum z magnatum virorum.

Lapitulum quintum ve prelatis: z viris nobilibus: z voctoribus legistis.

Capitulum fextum de studentibus:pueris: 2 mercatozibus.

Capitulum septimum ve mulieribus.

Lapitulum octauum de popularibus:rusticis: viudeis.

Capitulum nonum de inclyta ciultate Bononie.

Lapitulum oecimum de Clenetis.

Capitulum yndecimum de florentinis.

83

Capitulum duodecimum de aliquidus ciuitatibus. Capitulum tertiüdecimum de qualitate aeris per quattuoz tempoza anni: Capitulum quartumdecimum conjunctiones z oppositiones luminarium.

Frumenti z vini in istis regionibus mediocris erit recolectus. In oziente vero steri litas: vt in tertia z septima suppositione victum est.

ser

78

rieta

nian

118,4

uerta

mes:

princ

eris in

teuctu

Det

tianon

les bal

quiint

rlubst

ta. Aliq

pur n magn

petrat

princit

fint igr

Der

quenti

mena

00

erunt i

uemba patien

St

olator

2 fort

ter et

Ja tertia 7 septima 7 vadecima suppositione victum est sana soze bominum corpora: 7 infirmitates amotas esse ab illis. Contrarium vero allegatum est in quarta 7 quin ta 7 vecimaquarta suppos. Quare ne mens bominum relinquatur ambigua: sic concludendum est. Clarie erunt infirmitates: 7 aliqua loca patientur acutas 7 pestiferas infirmitates: 7 aliqua loca patientur acutas 7 pestiferas infirmitates: 7 propter frigiditatem 7 bumiditatem multa corpora male visponen tur. Quapropter quum bumiditas sit causa putrefactionis timendum est ne contagio ne pestifera: nec bene veclarari possunt bec loca propter illorum principia: que ab astro logis ignorantur. 7 credo q non erunt tanta mala sicuti timebunt mortales prefertim in nostris regionibus. In oriente vero econtra. Notabuntur aliqua loca in capitulo vuodecimo.

Capitulum tertium de bello de armigerie de christianie a Teucro. Ifte anus visponeretur ad pacem r quietus effet si Teucer non obstaret vt in octana suppositione. Sed per quintam suppositionem principes orientales cum occiden talibus erunt viscordes: zinter eos erunt prelia: z satis vubitandum est ne inter septe trionem z occidentem noua bella fuscitentur. Armigeri etiam erunt in motu cum suif ducibus:erunt obedientes:paratiq3 periculis a morti: a parum lucrabuntur. eoru ma la tempora funt mensis Junij 7 Julij 7 Nouembris. In quibus temporibus multi armi geri ferro morientur: tunc de magnis timendum erit. Christiani maximis vtentur p uifionibus. r cum fagacitate r industria rebus suis consultabunt per vndecimam sup politionem. rinter teucros rebriftianos aut erit magna ftrages.aut caute teucri vifce dent ab Italia quon credo. Tatis timeo ne sint aliqui fauorem vantes christianis et Teucro per vecimam suppositionem. Si pugnabunt victoria erit incerta. Sed magis adbereo christianis & teucris propter futurum anum teucris infortunatum. Dala tempora pro christianis funt prima medietas Aprilis. secunda medietas Maij. princi plum Juny.menfis Julij.principium Septembris.principium Octobris: 2 principius Decembris: yt in vecima suppositione victum est.

Teucri itinerare compellentur: magnum Italis incutient timorem: Touis ad bet la currant absq3 timore non libenter tamen transfretantur in Italiam: neq3 illis bene succedet per octavam suppositionem. Sed ve fortuna Teucri regis Ferdinandi aliqua breviter adiungam.

Tyrane Teucer nunc meditaris augere regnum: Tilios extollere: 7 cu3 magna ma nu Italiam 7 bostes aggredi conaris: 7 bene firmare pedem: quia in futuro anno times arripere sugam: 7 ab bostibus superari. Doc ano ad itinera visponeris: 7 cum audacia 2 impetutimozem aduersarijo incuties: non tandem tibi succedent optata: nec mens tua est peragere id quod ostendis. mala ani suturi prenidens cogitas pro crastinando

bonam pro te bellandi expectare fortunam. Aragem tuorum militum raduerfariorum. fenties de mense Junii: Julii: Mouembris. Sed illud parum estimans cum mulieribo ramicis leticia frueris r voluptate si egritudo non obstabit. Utinam christiani princi pes sentirent quid astra vnicuiq tribuant: quia in paucis anis vitra Sytbas te videre miserum inopem rinfortunatum. Sed timeo recetera.

Ferdinande rex antego ve pace cum bostibus visputes sac vt cogites in quanta cala mitate eris: a memineris te virum esse prouidum: fortem: atq3 magnanimum. Aliqua nunc ve te referam breuiter. vsq3 ad medium Junis ab bostibus lederis cum aliqua an rietate animi vt circa. 3.16. Aprilis. 11.24. Mais. 7.10. Junis. Wultam expendes pecuniam ut in fine Marcis: a ve regno aliquid perdere vubitabis in prima medictate Aprilis. A mense vero Junis vitra ad itinera visponeris periculosa in quibus viligenter advuertas vt ve mense Junis: Julis a Novembris: a ve regno non amittes illud quod times: vannum patieris in substantia: vel multum expendes ut ve mense Junis: Julis: in principio Septembris: in principio Octobris: a in principio Decembris babebis etiam nonullas perturbationes ratione prelatorum: a regni tui: quas ignorare simulabis: et eris infortunatus in propinquis a seruitoribus: a tandem christianis adhereo magis con teucris: vius fortasse lis indecisa possit remanere.

Capitulum quartum de statu principum 7 magnatum virorum.

De principibus non bene sentiendum est. Aliqui tamen sortunati erunt: 7 cum asturtia non solum conservare studebunt: sed augere: 7 ad alium dominium pervenire. Tarles babebunt subditos obedientes cum quibus lucrabuntur: 7 suscipient comoda. Aliqui infirmitates patientur acutas: aut vulnera: 7 sorte morientur. Aliqui bella sentiet: 7 substantiam conabuntur expendere. Aliqui itinerabunt: 7 pro adversarijs facient mit ta. Aliqui sorte Romam venient cum deuotione, vel a Roma discedent principes proper negocia prelatorum: 7 omnes gratos officiales babebūt: 7 illos sortunabunt: atqs magnifacient. Aliqui noua prodimenta machinari non desinent: 7 illa in suturo and properabunt, eorum mala tempora sunt sinis Juni; mensis Juli; principium Octobris: 7 principium Januarij: vt in octava nona decima quartadecima suppos. dictum est. Qui sint ignoro: Sed in sapitulo duodecimo de bis aliquid sortasse dicetur.

Lapitulum quintum ve prelatis a viris nobilibus a voctoribus legisis;
De prelatis quid bene sentiendum est. propter populares a amicos fortunam consequentur a optatum: a cum principibus nous sibi comoda comparabunt: timorem tamen aliquem si babebunt vel suspitionem remedium vabunt: vt in octaus a quartade.

cima patet suppositione.

はははいる

nen

igio

tim

plo

cta

denicote

ima

armi

ur p fup

disce

is et

nagis Dala

princi

ciping

dbet

bene

all

ma

net

cia

118

Doctores legiste a viri nobiles bene se babebūt: a fortunatierunt: a apud principes erunt in precio a bonore: Guis victum sit in tertiadecima suppositione nobilibus a consiliarije aliquid euenire mali: eorum mala tempora sunt principium Augusti. sinte Novuembris: a mensis Sebruarij. In quibus temporibus aliqui prelati: a nobiles: a legiste patientur infirmitates: a forte morientur. Nec propter boc fortuna illorum vinimuet.

Capitulum sextum de studentibus:pueris: 2 mercatoribus.

Studentes viri litterati sicuti sunt philosophi: theologi: medici: astrologi: poete: otatoles: scribe: notarij v qui scientijs v liberalibus artibus student bene se habebunt v fortunati erunt: v multi propter virtutes suas honozem consequentur v laudem: libe ter etiam scientijs v disciplinis operam dabunt: v magis acuti: v facundiozes apparebunt.

Wercatozes etiam a qui ve substantia se intromittent fortunati erunt: a bene lucra buntur: a apud principes erunt in precio.

Pueri etiam bene se babebunt: qui facile vocumenta percipient v bonos mozes: v li benter adiscent quicquid eis a preceptoribus tradetur: v eorum corpora bene visponé, tur. Dec omnia victa sunt in vndecima suppositione. Dala tempora pro studentibus: pueris: v niercatoribus sunt prima medietas Aprilis. secunda medietas Daij. prima medietas Junij.mensis Julij. principium Septembris. principium Octobris. principiu v sinis Decembris. In quibus temporibus aliqui ab infirmitatibus ledetur: v forte mo rientur propter eclypsim suturam ve mense Daij: nec propter boc ve bis male sentio.

De mulieribus oubitandum estriças a lites babebunt cum viris a multe appetent: vel inouabunt occulta coniugia: a mulieres principum a magnatum viroruz magna fa cient negocia, vel principes occasione mulierum magnarum noua: a preclara facient ge sta. Clarus etiam de causis itinerabunt mulieres: ytinam non convertantur in sugam. Wulte infirmabuntur: a mozientur: a de magnis valde timendum est in sine Warcij In principio Waij: de mense Julij a Augusti: a in sine Novembris per decimam suppositionem.

Oct

Dece

74114

Seb:

mo fa

direr

pheta

priun

7 p200

dicin

rend

bet be

a'Rei

qui institution

Lapitulum octauum de statu popularium.rusticozum: z iudeozum.

De popularibus vario modo sentiendum est: vt patet fere per omnes suppositiones quas non allegado gratia dicuitatis. Aliqui patientur infirmitates varias racutas: et propter diuturnam dumiditatem edium corpora male disponentur: roe peste dudită dum est. Aliqui ferro peridunt: ranimalia perdent. Aliqui propter principes danma toleradunt. Aliqui litigadunt propter dereditates mortuorum. Aliqui sentient proditiones rocculta odia: que storedunt in suturo anno. Aliqui varijs de causis itineradut regeneraliter cuz prelatis: r principidus multa facere se disponent. In aliquidus regio nidus populares cum divitidus multa facient: r dabebunt institiam: libertatem: adundantiam: r multa bona: r sic in istis regionidus de popularibus den dicendum est.

De rusticis a vilibus personis a indeis male sentio: qui a principibus recipient multa granamina: nec ab illis viligentur: patientur etiani infirmitates: a forte morientur vi de mense Martij a Junijan fine Septembris in fine Novembris: a in principio Ja

nuarij per quintam iuppolitionem.

Lapitulum Nonum ve inclyta ciuitate Bononie:

Bononienses bene se babebunt propter Uenerem in Zauro: 7 propter ascendentema Joue: 7 a Luna fortunatum: quis Uenus in 2º ne precedenti reperiatur in octavua: 2 Nars in Zauro in principio anni: qui mortem quorumdam dicant in estate: 53 revolutio clarius dicet corum sutura. Aque ad medium Waij selicia illis erunt sydera cum aliquibus expensis: 7 animorum snuolutione in sine Warch 7 in principio Aprilis. 7 utinera facient non gaudiosa. Amedio Waij vique ad medium Augusti videlicet in sua prima quarta etiam bene disponentur cum' fesicitate et sucro: et cum aliquibus infirmitatibus non valde ledentibus de mense Juli; et Augusti proper Lunam dominamanni in decima, et propter presentiam fortunarum in secunda, et in possessionibus aliquid damni sustinebunt propter quartam domum

Op. d. .13. 2bö. 13. m. .15. Con. d. .28. 2bö. .7. .m. .23. ascrite .g. .2 Aprilie ascrite .g. .is. Piscium. ascnie .g. .i 5. Libre: Op. d. .12. 7bo. .19. m. .55. ascnie .g. .15. Libre: Con. d. .27. 7bo. .21. m. .42. ascnie .g. .19. Scorpionis. Maius Junius Op° d. 16. 7bö. .2. .m. .55. ascnte .g. .21. Aquarij.

Lon°. d. .26. 7bö. .11. .m. .12. ascnte .g. .13. Leonis.

Julius Op°. d. .10. 7bö. .11. .m. .30. ascnte .g. .15. Leonis.

Lon°. d. .25. 7bö. .23. .m. .53. ascnte .g. .10. Aquarij.

Augustus Op°. d. .8. 7bö. .22. .m. .30. ascnte .g. .25. Lapsicouni

Lon°. d. .24. 7bö. .11. .m. .44. ascnte .g. .19. Cirginis. .8. 7 bo. .22. .m. .30. ascnte .g. .25. Capicoins. Septeber Op. d. .7. 760. .12. .m. .30. ascnte .g. .4. Libie. Lon. d. .22. 760. .23. .m. .0. ascnte .g. .i i. Pisciu .o. ascnte .g. .i i. Piscium. October Op<sup>o</sup>. d. .7. 7 bo. .5. .m. .25. ascnte .g. .24. Lancri. Lon<sup>o</sup>. d. 22. 7 bo. .9. .m. .49. ascnte .g. .2i. Clirginis. Noueber Op<sup>o</sup>. d. .6. 7 bo. .0. .m. .29. ascnte .g. .2. Seminop. Lon<sup>o</sup>. d. .20. 7 bo. .20. .m. .26. ascnte .g. .10. ofscium. Deceber Dp. d. .5. 7bö. .20. .m. .8.

Lon. d. .20. 7bö. .7. .m. .6.

Januari Dp. d. .4. 7bö. .4. .m. .36.

Lon. d. .18. 7bö. .17. .m. .58.

Sebinari Dp. d. .3. 7bö. .6. .m. .27.

Lon. d. .17. 7bö. .6. .m. .1. .g. ascnte .g. .28. Piscium. ascnte .g. .o. .m. .i2. Libre. ascnte .g. .is. Lapricorni. ascnite .g. .8. Tauri. ascnte .g. .8. Scorpionie. ascnte .g. .i7. Scorpionis.

luch

es: eli fipono acibas i. primi cincipi

ortemo e sentio.

perent: agnafa actent ge fugam, Morci

nam (up

oficiones

cutas: ct e dubità

s Damna nt prodiv inerabile

organ exic

em:abun

ent mul

notiencur

acipio ja

ascender

ur in octa

estate: St

unt fyde

principlo

Augusti

et cum

m in sei

numoc

mest.

## Bononie editum 'klen. Marcij. 1481.

Matheus Mozetus Bzirieñ.voctoz Marco Scribanario astronomozu peritisio mo salu.d. Accepi pronosticum tuum presentis ani: quod ad me bis viebus proximis virexisticato id viligenter perlegi. In quo quidem miro processisti ordine: non eniz pro phetaru. sed philosophoz more ex principi e elegantissime veduxisti ordine: non eniz pro prium est năqz philosophi non vicere aliquid sine ratione veduxisti coclusiones. Pro prium est năqz philosophi non vicere aliquid sine ratione veduxisti est preterea ordor verocedendi modus apud mathematicos. Lupiebant splurimi ex patritis venctis in dicium tuum intelligere: qui certe reliquis astronomis: omnium pace vixerim: te prese rendum este asseuerant: 7 in boc mea quidem sententia recte sentiunt. Quo circa no ve bet boc pronosticum tuum suma ratione editum latere in tenebris. Sed maxime vignă este putaui: vt in lucem emergeret. Icirco idem impressoribus comendaui: qui etiam sumopere illud imprimere assectabant. Premium autem tanti laboris: vtot vigiliaruz a Reueren. Lardinali mantuano vrbis vestre presecto cui illud vedicasti expectabis: qui v munificentissimus existit: v philosophoruz amator. Et magnifica ciuitas tua: que su vigiliaruz voi bonarum artium est alumna: premia tibi reddet vebita: que veniqz ciuib suis bene merentibus nuncă ingrata este consuent. Bene vale.

Impressum Uenetijs mira arte roiligentia Antonij de Ualentia regnante Joane Mozenico inclyto principe Uenetiaruz quinto Riendas Aprilis. Mcccclerri.







